# Esce ogni Domenica, Coals in Udine. Aust. Li. 16. funci. Aust. Li. 10: Le associnzioni sono obbligatorio per un anno. Il pagamento è sirtecipato o si può effettuare anche per trimestri. Chi non tifinta i primi numeri è ritenuto socio.

## por entiring thing country of the trips, all the

SCIENZE - LETTERE - ARTI - INDUSTRIE

real private mineralise Lettere a gruppi ffanco, reclami gantet-te specii cenz affrancasione. Articoli comu-nicali cent 15 per linus avia A. L. 1180 per cisacuna maeratone citre la tassa. Un-num, separato cent. 40. L'ufficio è in con-reala Savorgnana presso il Tentro Sociale.

Anno VII

**Udine 16 Marzo 1856** 

#### RIVISTA SETTIMANALE

Economia — L'Austria e il Danubio; Banca e Camera di Commercio a Belgrado; Credito Mobile a Napoli; Beneficenza: Donne della Turgovia; Congresso a Brusselles; Società bibliofile popolare e ba-gni poi poveri a Vienna; Patronato pei liberati dal car-cero a Roma.

Il problema emerso già da gran tempo dalle disquisizioni teoretiche e dalle induzioni della pratica circa i vantaggi eminenti che l'economia delle provincie del basso Danubio potrebbe risentire dal contatto immediato coll' Austria, sembro sollelicare di preferenza gl'ingegni in questi ultimi anni, che la guerra e la diplomazia alternatamento e singolarmente pertinaci conversero su di esse loro arti ed influenze d'ogni guisa e lasciaro-no intravedere la possibilità di riforme che, se corrisponderebbero a bisogni evidenti e reclamanti un decisivo provvodimento, conseguirebbero il plauso della parte migliore d'Europa e diritto a speciale riconoscenza da popoli, se per avventura finora non trascurati, non favoriti certamente.

L'indole d'un' effemerida tutt'altro che politica non ci consente richiamare in campo, comechè relativa e quadrante a capello, quell'opiniono d'uno storico celeberrimo d'Italia che, al primo enunciarsi, battezzata per utopia, sembra perdurare attendendo dal tempo quella completa conferma di cui parziali avvenimenti già a quest'ora la garantiscono. Ma anche prescindendo dall'importanza di quello che in ultima analisi non sarebbe più che semplice parere individuale, egli è un fatto che la natura, ordinando primitivamente le cose, vi ha riposto degli elementi, vi lia tracciato delle demarcazioni, che per quanto l'arte degli nomini vi lavori sopra e li modifichi non giungerà a sottrarre o cancellare giammai, e che nell'atto che dall'un canto osteggerebbero vittoriosamente chiunque s'intentasse di eliminar-li, restano poi nel fondo il carattere, il nucleo, il substrato, di ogni modificazione, di ogni combinazione, di ogni superfetazione degli uomini. Fu osservato, e le risultanze storiche universalmente coincidono in ciò, che principalmente le grandi catene di monti, i grandi fiumi, nonchè i mari, furone la causa prima delle varie fisonomie onde si atteggia la sparsa famiglia umana: fu osservato che le genti raccelte in un grande avvallamento pre-

centano sempre una tal quale omogenettà, e nella lingua, nei costumi, nel genere di commerci e di undustrie si quali si applicano, nelle leggi, nelle attitudini dei caratteri tali che gioverebbero à stabilire fra esse una tal quale consorteria: ed è un fatto, che se i progressi della civiltà e i tentativi di riassimilazione nelle varie sezioni dell'umanità riesciranno a semplificare quelle differenze o a renderle meno sensibili, rimarranno però esse, o tutte o in parte, più o meno salienti, a constatare un'altra volta, se non l'assoluta inefficacia dell'attività umana, la oltrepoten-

la superiorità della natura. Poiche in un libro che avea per soggetto tutt'altro argomento si ebbe a trattare del Dunubio e dell'avvonire che aspetterebbe l'Austria quando, come petrebbe, velesse almeno moralmente e commercialmente padroneggiarlo; una folla di minori sorsero a vagheggiare e ricantare le entusiastiche aspirazioni di quello, ed ora più che mai potrebbe sembrare che il maggior fiume dell'Europa centrale fosse per divenire per questo lato esclusivamente austriaco. Se da un canto le veramente promettitrici riforme introdotte o in via d'introdursi dal Ministero di Vienna in quelle sezioni della pubblica azienda, che concernono la materiale condizione dell'Impero, non potevano non esercitare una benefica influenza e un desiderio di imitazione appo i limitrofi, specialmente del sud-est: egli è rimarchevole anche nel senso di preparazione ad una maggior influenza quanto si viene sotto questo aspetto operando in quegli Stati circumdanubiani, dei quali è superiormente

I giornali ne recavano teste di una Camera di Commercio e di una Banca in prossimità di essere istituite nella Capitale della Servia. Di questo fatto, benche isolato, ne parve uopo prendere appunto e perché compientesi quasi ai lemhi estremi, e perchè con evidente se già non indicata ni ra di imitazione dello stato più vicino.

Nell'atto che in mezzo a popolazioni or ore, per dir così, uscite da una semi-harbarie l'istiuzione di due mezzi cosi potenti ad ajutare e regolare il progresso industriale e commerciale, trova luogo e favore, a Napoli, in Italia, nella più popolosa città, nella capitale della più splendida narte d'Italia, una società di credito mobiliare, che alcuni filantropi economisti aveano cercato trapiantarvi da Francia, si posterga. Stando al giornale il Piemonte, scopo della società stessa sarebbe stato d'intraprendere grandi lavori pubblici, come a dire strade, canali, prosciugamento di terreni, strade ferrate, prestiti ai comuni, si proprietarii, ai coloni, affa marina mercantile, al governo. Bisognevole, per attuar ciò, di un capitale di 60,000,000 di ducati, dessa sarebbe pervenuta eziandio, non comune fortuna, a provvederli; ma così, inaccettata quella, questo tornerà inoperoso a giacere sparso e inefficace ne'suoi sminuzzamenti, e si avra un altro motivo a ritenere che il risorgimento specialmente agricolo del Regno resterà ancora un pio desiderio.

Chi, e a torto allora soltanto che si abberra ad esagerazioni illogiche e ad entusiasmi illusorii, in ogni ben ordinato provvedimento di agiatezza materiale ci vedrebbe eziandio una beneficenza, un'opera di carità; sarebbe tratto anche per ciò a dolersi, e in nome dell'umanità a dichiararsi gravato di neghitosità, di ripugnanze, o ad ogni modo di non voleri siffatti, che almeno indirettamente concorrono al ritardo dello sviluppo e del miglioramento della parte più nobile dell'uomo, la mente ed il cuore. Limitatamente, noi pure vi conveniamo, e quando altre volte netammo l'eminente suscettività del lavoro al moralizzare le plebi, eravamo ancora disposti a riconoscere e a plaudire alla possibile moralità di molti di quegli atti che non vi portassero esclusivamente e immediatamente l'impronta. 🔠

Egli è anzi che sotto questo aspetto ne parve altamente benefica e molto più benefica di certi che hanno nome di istituti di beneficenza la provvida cura di quelle donne di Turgovia che. ad eliminare l'accattonaggio, vanno in traccia di mendicanti, e loro proferendo lavoro, mitigano l'apparente asprezza delta parola con quelle squisite e dolci persuasioni che la natura apprese alla donna soltanto.

Ecco là d'altronde che a Brusselles è sull'essere preparato pel prossimo venturo settembre un congresso internazionale di beneficenza. Gli oggetti principali che vi si discuteranno saranno l'esistenza materiale, intellettuale e morale delle classi lavoranti e hisognose, i sistemi industriali e penali, i modi di soccorrere la miseria; anzi la radunanza di quest'anno si occuperà soprattutto della questione materiale, nutrizione, vestito, ammobigliamento, suppellettili, rapporti sanitarii.

Dopo questo fatto il quale appalesa la veramente generosa premura che fa solidariamente

### Trattati comciiusi a parigi

Nel momento in cui è aperto a Parigi uno de' più importanti congressi politici che siano stati chiamati a decidere degli affari d' Europa, ci sembro interessante di gettare une sguardo rapido sopra i principali atti diplomatici di uni questa città fu il teatro

I primi trattati datati da Parigi ci vengono offerti nel regno di Luigi IX: l'une conchiuse il 12 aprile 1229 con Raimondo conte di Tolosa dopo la guerra degli Albigesi, e portante cessione della Provenza alla corona; l'altro del 13 ottobre 1259 con Enrico III re d'Inghilterra. Questo trattato assicurava la Flormandia. la Turrena e l'Angiò alla Francia; la Guienna, la Limusina ed il Perigord all'Inghilterra. Il regno di Filippo il Belio ci presenta quattro trattati firmati a Parigi: il primo, datato del mese di febbraio 1295, è un trattato di pace tra questo principe ed Edoardo IV re d'Inghilterra; giusta l'espressione del secondo del 20 mag-

re, ed Eduardo è ricevuto duca di Guienna e pari di Francia cell'obblige di rendere emaggio a Filippo. Nel 1310 con un trattato coll'imperatore Eurica VII fu convenuto che il figlio di Filippo il Bello riconoscerà la contea di Borgogna come feudo dell'impero. Il 25 giugno dell'anno stesso un trattato di alleanza è firmato tra l'imperatore ed il re di Francia.

Noi non troviamo che un solo trattato firmato a Parigi sotto il regno di Filippo il Lungo: questo è un trattato con Roberto conte di Fiandra che restituisce al re Lilla, Donai e Bethune. Il regno di Carlo il Bello ce ne offre due : che sono trattati di pace ghilterra. Il regno di Filippo di Valois ci offre ancora un trattato di pace con questa nazione nel 1330. Similmente sotto il regno di Carlo VI nel 1395 non abbiamo che un solo trattato firmato a Parigi, trattato d'alleanza con Giovan Galeazzo signore di Milano, Quando noi avremo citato due trattati di Luigi XI, uno del mese di luglio 1465, e contenente ratificazione di questo principe del trattato di alleanza che i suoi ambasciatori avevano conchinso con i paesi di Liegi o Buglione, ecc. contro i duchi di Borgogna, di Borbone ed il conte di Charolais; l'altro del 17 apr. 1476 che stabilisce un' alleanza con Federico III contro il conte Palatino; quangio 1305 una lega difensiva è conchiusa tra questi du 🛔 do noi ci avremo aggiunto due trattati firmati da Lui-

gi XII con l'arciduca d'Austria e con la corona di Navarra, e specialmente un trattato di matrimonio del 24 marzo 1514 tra Carlo d'Austria (di poi Carlo V) con Renata di Francia figlia di Luigi XII e stipulante tra i flue principi una lega offensiva e difensiva, noi avremo con poche eccezioni menzionati i punti più principali della steria diplomatica di Parigi prima della grand'epoca del Risorgimento e della Riforma. A partire dal sedicesimo secolo l'orizzonte si dilata. Di già nel secolo precedente l'indebolimento graduale e la caduta imminente del sistema feudale aveano aperta la via a delle formazioni di Stati più compatti e per conseguenza più formidabili. Di là uno spirito di conquista che spingendo i sovrani fuori delle loro frontiere, determino delle leghe e delle confederazioni fra gli Stati inferiori e fece nascore l'idea di ciò che si chiamò più tardi equilibrio europeo.

Se no trovano alcuni conni nei trattati di Parigi dei quali ci resta a pariare, quantinique la nota di questi, non incominci che a partire dal decimosettimo secolo.

Il regno di Enrico IV non ci offre che due trattati firmati a Parigi; trattati di commercio colla Spagna e l'Inghilterra, Il prime novembre 1634, Luigi XIII fece un trattato di confederazione col duca di Würtemberg ed altri principi d'Alemagna. Nell'8 febbraio 1665, alsollecite le varie parti d'Europa per l'avvenire delle classi non abbienti, e mostra che alla fine abche per clo, e non esclusivamente, per altri argomenti di alta si ma non maggiore interessenza, si credono necessarie dello assemblee formate di tutte le nazioni incivilite; potrebbe parere non soverchia trascuranza l'accennare soltanto sommariamente alla società per la diffusione dei buoni libri fra il popolo, agli stabilimenti balneari pei poveri che si vanno instituendo a Vienna, e ad una società di Patronato pei liberati dal carcere a Roma.

Forse però, e la singolarità di simili notizie del Tevere e lo scopo di un Patronato che più peculiarmente è rivolto ai minorenni e così a quella parte dei delinquenti ancora suscettibile di riabilitazione, e dai quali la società può aspettarsi ancora un'utile cooperazione all' universale benessere; riobiederebbero una speciale menzione, e forse più lunghi commenti che non sieno ad una

semplice rivista concessi.

M.

#### LA FILANTROPIA.

Egli accade troppe volte, che in mezzo ad un discorso, il quale magnificherà con eloquenza, per quanto grande e sempre a pezza inferiore al vero, la eccellenza divina ed i benefici effetti della Carità, che possono talvolta appellarsi miracoli del mondo morale; una digressione, una esclamazione, una certo non caritatevole ironia contro la Filantropia si inframmetta. Sembra più che un luogo comune dell'arte oratoria, un brano obbligate, un intercalare di metodo in quasi tutti i discorsi di questo genere. Partecipa forse della natura di corti contagi, i quali col procedere del tempo, smettono alquanto della primitiva violenza, e diventano epidemici: il perchè si può esserne affetti, senza saper pure di esserlo, anci senza poter far senza di esserlo, e senza soffrire grave molestia dall'esserlo.

Questo antagonismo tra la Carità e la Filantropia, come avviene di tutti gli antagonismi di tal fatta, ebbe origine da varii motivi, che nella loro integrità non ha conservato ne' suoi annali la storia, ma che non è guari difficile l'indovinare. Quelli che scrisscro dopo intorno a simile argomento, avendo l'abitudine (che non è solamente delle pecore) di mettere il piè nelle pedate di chi prima percorse il sentiero, senza

tro trattato di alleanza tra Luigi XIII e la Provincie Unite contro Filippo IV e Ferdinando II, arciduca d'Austria. Citiamo aucora un trattato conchiuso da Luigi XIII a Parigi, con Giovanni IV, duca di Braganza e re di Portogallo, dopo la cacciata dei Spagnuoli. Quattro trattati furono firmati a Parigi durante la minorità di Luigi XIV: dua trattati di commercio col duca di Curlandia e le città anseatiche, un trattato del 23 marzo 1657 con Cromvello contro la Spagna, ed un trattato colla Casa d'Austria. Cromvello attaccando i Spagnuoli iu America, li determino in Europa a firmare a Parigi, nell'8 maggio 4659, i preliminari del trattato dei Pirenei che è tenuto come uno dei più gloriosi che abbia imposto la Francia, e secondo il quale la mano dell'infante Maria Teresa fu data al giovine Luigi XIV. Sopra i quattro trattati firmati a Parigi dopo la maggiorità di questo ultimo principe fino alla sua morte, l'uno del 28 febbraio 1661 con Carlo III duca di Lorene stipula la restituzione del ducato di Bar e dichiara che la Francia avrà Strasburgo e Falsburgo con libera comunicazione di Metz nell' Alsazia; due altri sono trattati di commercio con le Provincie Unito e la Danimarca; il quarto è un trattato d'alleanza con l'elettore di Cologna.

La minoreun ta di Luigi XV non ci porge che un solo trattato firmato a Parigi, questo è un trattato di commercio con le città anseatiche. Durante il regno di questo principe noi non troviamo inoltre che due atti diplomatici che ebbero luogo a Parigi; l'uno nel 34

saperate lo perche; continuarono ad inveire contro la Filantropia, per la sola ragione che altri prima di loro inveirono in simile circostanza contro di cesa

Ma questo voier rompere una lancia, quasi per dovere di cavalleria, dei paladini della Carità contro la Filantropia, a' nostri giorni può essere le più volte un vaniloquio; alcune altre può recar danno alla Carità. Non saprei vedere il caso, in cui alla Carità potesse efficacemente giovare. Stimo quindi non sia cosa soverchia il presentare qualche dilucidazione su ciò.

Se facciamo attenzione al valore etimologico delle due parole Carità e Filantropia, secondo le ovvie radici greche; e se di più facciamo attenzione al valore non solamente nominale che esse lianno per la etimologia, ma al reale che hanno per l'uso fattone da' classici scrittori; non possiamo intravedere, se mal non mi appongo, suficiente ragione per cui una parola debba avere antagonismo per l'altra. Sono per poco equivalenti, o sinonime.

Egli è ben vero che il Cristianesimo, lo spirito del quale scese dal ciclo a dar morale creazione novella agli uomini e rinnovare la faccia della terra, adottando molte parole dell'imana filosofia, le piego a significare i nuovi concetti da esso predicati; il perche molte parole che erano sinonime, non lo furono più dopo che venuero da esso adottate, e quasi diceva battezzate: ma ciò non avvenne di queste due. Basta percorrere una volta sotà il testo greco delle epistole di S. Paolo, per incontrarvi di sovente la parola Filantropia, usata ad esprimere tutti i concetti più sublimi che la religione Cristiana abbia mai significato per la parola Carità.

Si oppone: col nome di Carità generalmente significarsi l'amore di Dio, o l'amore di sè e del prossimo in ordine a Dio: col nome di Filantropia significarsi l'amoro, degli nomini per motivi meramente umani.

La polemica non dec dunque più essere rivolta contro il vocabolo Filantropia, ma contro il concetto che si vuole indicare per esso. Accettiamo lo schiarimento, e continuiamo pienamente e caritatevolimente ad osservare.

O si parla di cotale Filantropia anteriore al Cristianesimo: o si parla di cotale Filantropia fuori del Cristianesimo; o si parla di cotale Filantropia che è nel Cristianesimo, ma indipendente da es-

so come quella che del celeste suo spirito non e punto animata.

Nel primo caso, non credo opportuno intimar guerra ad una Filantropia, che da tanti secoli di già cessò di esistere. Che se fossimo dieciotto secoli addietro, e predicassimo il Cristianesimo; io ben credo che si preferirebbe l'edificare al distruggere; l'andare ed il predicare (ite prædicate), allo stare, e battagliare; e come l'Apostolo delle genti, dal trovare nell'ateniese Areopago un altare dedicato Al Dio ignoto, da questo prenderebbesi appunto occasione di insegnare a prestar sopra l'altare medesimo il debito culto al vero Dio nella pienezza dei tempi, per l'infinita bontà sua, agli nomini coi mezzi a lero più adatti rivelato.

Nel secondo case, non crederei opportuno di aggredire senza essere provocati, poichè osteggiando l'aliena Filantropia non veggo quanto vantaggio recar si possa alla domestica Garità. Senza negare gli illustri fatti dalla Filantropia semplicemente umana operati per quella eccellenza che nell'uomo, decaduto, egli è vero, ma non per questo degenerato, disumanato, conservasi; opinerei partito migliore far comprendere, come il Cristianesimo operi di riverbero anche in vantaggio di quelli che sono fuori di esso. Le medesime genti Musulmane, quanto non si sono cristianizzate mercè il loro commercio colle genti cristiane? Come si può viaggiar sotto del sole, e per quanto si voglia porvi riparo, non esserne colorati?

Nel terzo caso, mi diporterei come nel secondo. Se nei primi secoli della nostra religione ritrovavansi in seno alle stesse famiglie cristiane alcuni individui che non erano cristiani, e la Carità cristiana insegnava a renderli meno inimici all' Evangelio, se non si poteya ottenere di meglio insegnava, dirò così, prendendo la frase dalle scienze naturali, a renderli cristianizzabili prima di farli cristiani - facciamo altrettanto con que' nostri fratelli, che per loro grande sventura godono i vantaggi del Cristianesimo, e non vogliono credere in esso. Amiamoli: col fuoco dell'amore rammollireme la loro rigidezza; coll'avversione, benche solo apparente, non faremo che peggiorare la loro condizione. Se lo spazio ristretto lo permettesse, vorrei qui riportare i caritatevoli artifici suggeriti dal grande S. Girolamo ad una matrona romana per convertire il padre

maggio 1729 contenente i preliminari di pace tra la quadruplice alleanza e le potenze del Nord; l'altro del 10 febbraio 1763 che pose fine alla guerra dei sette anni e ristabili la pace tra la Francia e l'Inghilterra. Il regno di Luigi XVI non ci offre che un solo trattato firmato a Parigi: truttato di pace tra l'Austria e l'Olanda per interposizione della Francia, vi si stipula che la chiusura della Schelda sarà mantenuta e che l'Olanda pagherà all'imperatore dieci milioni di fiorini per la rinuncia della sua pretesa. Durante la repubblica francese parimenti non troviamo che un solo trattato firmato a Parigi; questo è un trattato di pace del 9 febbraio 1795 col granduca di Toscana. Sotto il direttorio esecutivo dieci trattati furono conchiusi a Parigi: sette precederono e prepararono il celebro trattato di Campoformio e il congresso di Bastadt che poscro fine alla prima coalizione. Di questi sette trattati, tre furono semplici trattati di pace col re delle due Sicilie, il duca di Parma e il Portogallo; un quarto colla repubblica di Genova, chiude i porti di questo Stoto e la marina ingleso; gli altri tre conchinsi col re di Sardegna, il duca di Wirtemberg ed il margravio di Baden aggiungono alla Francia la Savoia, la contea di Nizza, di Tenda e di Beuil, e tutte le proprietà dei duchi di Wirtemberg e del margraviato sulla riva simstra del Reno. I tre altri trattati firmati a Parigi sotto il direttorio furono d'alleanza e di commercio colla repubblica Cisalpina e la Svizzera.

Il governo Consolare ci presenta dodici trattati

liculați, a Parigi. I più importanti sono i trattati coll'Austria, la Santa Sede e la Russia, e sono quattro. Primieramente troviamo i preliminari di Parigi del 24 agosto 1801 che furono ratificati e svolti col trattato di Luneville. Dopo viene il concordato con Pio VII notificato dal corpo legislativo l' 8 aprile 1802; pei due trattati colla Russia: l'uno dell'8 ottobre 1801 che mette fine colla seconda coalizione; l'altro del 24 maggiò 1802. Noi citeremo pure due trattati coll'elettore di Baviera e col duca di Wirtemberg, stipulanti il ritascio alla Francia dei loro possedimenti sulla riva sinistra del Reno; un trattato colla Porta, in forza del quale l'Egitto si restituisce al Sultano e la libera navigazione del Mar nero si assicura ai francesi, e un trattato del 30 aprile 1830, col quale viene cessa la Luisiana agli Stati-Uniti mediante il compenso di sessanta milioni di franchi. I tre altri trattati furono conchiusi colla Prussia e colla Baviera.

Noi abbiamo dieci trattati conchiusi sotto il regno di Napoleone I. Un solo ebbe luogo nel tempo della terza coalizione che disciolse la pace di Presburgo; questo è un trattato del 24 settembre 1805 col re deile Due Sicilie, che s' impegna di restar neutro in tutto il tempo della guerra, e di respingere colla forza egni attentato diretto alia sua neutralità. Circa sette mesi dopo, secondo il termine di un trattato sottoscritto a Parigi il 12 luglio 1806, i re di Baviera e di Wirtemberg, gli elettori di Ratisbona e di Baden, il margravio di Assia-Darmstadt, il duca di Cieves e di Borg, i prin-

di famiglia pagano: unico pagano, in mezzo a numerosa famiglia di figliuoli, nuore, nipoti, tutti cristiani.

Come inopportuna tralasciamo adunque ogni polemica gratutta contro la Filantropia. Procuriamo con ogni mostra forza, che Filantropia e Carità migliorino le condizioni fisiche, fisiologiche, intellettuali, e morali del nostri fratelli. La Carità opera miracoli nel mondo morale.

Ab. prof. Luigi Gaiter.

#### BIBLIOGRAFIA — POLEMICA.

L'autore del Piano di ristorazione economica delle Provincie Venete nel N. 9 di questo reputato Giornale è stato segno a lodi non meritate, e insieme a non meritati rimarchi. E siccome gli sta grandemente a cuore, che quel piano porti quando che sia un qualche frutto, e che la fiducia al Piano medesimo non resti attenuata pella sfiducia dell'Autor suo, così sarà egli perdonato, se desidera con alcune parole farsi meglio cono score ai dotti lettori di questo Giornale.

Non garba in primo luogo all'Articolista, che la Economia politica sia detta la scienza principe dell'evo moderno. Ma la ha egli ben misurata nella scuola italiana, secondo i cui principii è dettato quel mio lavoro? « La Economia politica (pag. 5) se le scienze fisiche recano una scoperta, se le morali un progresso, li studia per appropriarseli, li medita per fecondarli, li osserva sotto ogni aspetto per trovarne e aumentarne la possanza economica, e volgerla intera al bene della umanità. « La scienza economica (pag. 10) è non solo prosperante, ma nobilitante il genere umano. E se questo insigne carattere non l'ebbe sempre intero nelle altre scuole, lo mantenne intemerato nella italiana: dove abbracciandosi come ricchezza anche i beni immateriali, non poteva essere (secondo la frase del Romagnosi) la sola dettrina del ventre, ma la scienza del benessere e della civiltà delle nazioni.

Poteva io parlare più chiaro? Ma pur temendo, che qualcuno, poco famigliare con queste discipline, pigliasse la Economia politica pella Greonatistica (dottrina della ricchezza) come pare

cipi della Casa di Nassau, d'Issenbourg-Birstein, di Hohenyollern, d'Aremberg, di Salm, di Liechtenstein e di molti altri Stati di Alemagna si separano dal corpo germanico e formano la confederazione del Reno di cui Napoleone è nominato protettore.

La quarta coalizione terminata colla pace di Tillitt, non ci presenta trattati sottoscritti a Parigi. Un sol atto diplomatico, la convenzione, che pose fine alle differenze tra la Russia e la Francia nel frattempo della quinta coalizione ebbe luogo a Parigi il 2 settembre 1808, tredici mesi prana della pace di Schönbrun fra la Francia e l'Austria. Una convenzione con quest'ultima potenza, un trattato di pace colla Svezia, che in Iscambio della sua adesione al sistema continentale rientra in possesso della Pomerania svedese; un trattato col re di Baviera portante cossione di una parte del Tirolo alla Francia, e un trattato coll'Olanda, col quale questo Stato aderisce al sistema continentale, e cede alla Francia il Brabante Olandese, la Zelanda, c il paese tra il Waal e la Mosa, compresovi, il Nemega e il Bommeler-Waard, sono fatti diplomatici datati da Parigi, che, ne' sei ultimi mesi del 1810 cd i tre primi del 1811, si collegano come una specie di aggiunta alla pace di Schönhrun.

La sesta coalizione che ebbe, per iscopo l'interruzione dell'impero in Francia ci offre cinque trattati sottoscritti a Parigi: due trattati d'alleanza offensiva e difensiva colla Prussia e coll'Austria, sut cominciare di quella formidabile spedizione del 1812, che a malgrado di tutte le previsioni del genio, la più strana e

colle altre scuole, ha ripetuto alla pag. 34, che la scuola italiana domanda, che d'egual passo col progresso agricolo e industriale proceda l'intellettuale e il morale. E finalmente tutte le forze organate in questo Piano le ho indirizzate ad agire nel campo della statistica fondamentale, che si divide (pag. 37) nelle 4 generali sezioni della Topografia, della Intelligenza, della Moralità, della Economia (in senso stretto). In una parola questo Piano ha l'assunto di promuovere l'Incivilimento sociale col ministero del lavoro, illuminato lalla Intelligenza, santificato dalla Moralità.

Nel secondo luogo mi si appongono delle tranezze cosi stragrandi, che non potrebbero capire nella mia piccola testa. Ma quando si prende in esame uno scritto altrui, bisogna ricordarsi specialmente se l'esaminatore sia non estraneo al diritto della Regola Romana (24 ff. de leg.) e dirò ancora del buon senso e della coscienza, la quale porta: Incivile est anziche osservare tutta la legge, lo spiccarne una particola e giudicare su questa. Pare da quell'articolo, che io metta l'interesse nel posto dell'amore e della giustizia. Ma invece alla pag. 7 della Memoria. intendendo spiegare il miracolo della pace durata dal 15 al 48, dissi di attribuirla ai progressi delle dottrine economiche, ed al freno della Previsione economica (chiarita e documentata nella Nota 6) piucche al sentimento dell'amore e della giustizia. Qui trattavasi manifestamente del sentimento di amore e giustizia internazionale: che nelle storie non he aucora veduto dove si trovi.

Portando io poi e supponendo salite le dottrine economiche all'apogeo, dissi che in questo farebbero possibile la pace perpetua, sognata dall'abate di St. Pierre. Ma dalla possibilità al fatto bisognava non preterire la larghezza del tratto.

L'Articolista, fisso nella idea che io voglia sostituire il senso dell'interesse al sentimento dell'amore e della giustizia, finisce a cacciarmi nella materia e direi quasi nella bolgia di Ciacco, escludendo dal mio lavoro il principio morale, dividendomi dal più caro e savio filosofo del nostro tempo, il P. Girard, e tassandomi (per aver veduto nella Inghilterra la maestra delle genti in tutto ciò che importa alla ricchezza e potenza nazionale) di sconoscere la fraternità del genere

la più delorosa complicazione d'eventi, doveva far andar a vuoto. Dopo ciò arriviamo alla funebre data del 31 Marzo 1814 che figura a piedi della capitolazione di Parigi in testa delle sottoscrizioni seguenti: entonnello Orioff ajutante di campo dell'Imperatore delle Itussie; colonnello Parr, ajutante di campo pel principe di Schwarzemberg; colonnello Fabrier, addetto allo stato maggiore del duca di Ragusa, e colonnello Denis, suo primo ajutante di campo. L'istoria c'ingiunge di citare ancora il trattato firmato a Parigi l'14 Aprile seguente tra il principe di Metternich, il Co: di Nesselrode ed il barone di Hardenberg, in nome dell'Austria, della Russia e della Prussia ed i plenipotenziari francesi. Sarebbe mutile di qui richiamare le clausole di questo trattato.

Nel 20 Maggio 1814 un trattato firmato a Parigi tra Luigi XVIII e le potenze coalizzate regola le condizioni colle quali la pace è resa alla Francia, e che entra nei suoi coufini del 1792 con un aumento di territorio di 150,000 metri portante una popolazione di 450,000 anime. Questo trattato fu sottoscritto per la Francia dal principe di Benevento, per l'Austria dal principe di Metternich; per la Russia dai conti di Rasonmofischi e di Nesselrode; per la Granbretagna il visconte Castelereag, il conte d'Aberdeen, il visconte di Catheart, e il cavaliere Stewart; e per la Prussia dai baroni di Hardenberg e de Humbold. Il trattato di Vienna dal 20 Marzo 1815 fu il coronamento di questo edificio, che cenne repentinamente a scuotere la notizia dello sbarco di Napoleone.

umano, d'idulatrare l'aristocrazia del capitale, e quasi quasi di calpestare la legge di Cristo.

E qui, fattomi prima il segno di croce per esorcizzarmi, riffetterò: che quanto anmiro (con tutto il mondo non cieco) la ricchezza epotenza nazionale inglese, non intendo occuparmi del bendiverso tema della distribuzione di quella ricchezza e della conseguente fraternità morale. Questa fraternità (sempre nei limiti permessi dalle differenze di capacità poste da Dio medesimo tra gli uomini, onde ne scaturisse la socialità gerargica, che abbiamo) si avrebbe in senso economico nella Inghilterra, come dopo la notte del 4 Agosto 1789 la si ottenne in Francia, se nei tre Regni fossero levate le tracce della Conquista antica e quella (per Irlanda) delle non antiche Confische. e vietate le Costituzioni, o fatte libere la terra e le mani degli nomini: libertà tutte, vivamente dimandate da quella scienza economica, cui l'Articolista sembra imputare quelle crudeli sventure.

Con questi schiarimenti spero avermi riguadagnata la grazia del mio Censore, a cui pel resto mi protesto grandemente obbligato, e quella non meno desiderata dei lettori di questo Giornale.

Giamb. Zannini.

Togliamo dalla Gazzetta Uff, di Verona le seguenti disposizioni, concernenti l'esecuzione della legge sulle supplenze nel militare servigio pel reclutamento del 1856, emanate nel 27 febbrajo p. p. dall'Eccelso Comando Superiore dell'esercito d'accordo cogli Eccelsi Ministeri dell'Interno e delle Finanze:

- 1. Le Autorità distrettuali (Uffizi distrettuali, Gindicature, Commissariati distrettuali), ed in Comuni, che a quelle Autorità non sono soggetti, le Autorità comunali, incaricate dell'amministrazione politica, deggiono colla massima esattezza, mriguardo alla loro ammissibilità, esaminare le suppliche scritte o verbali, e le insinuazioni assunte a protocollo, degl'individui chiamati a quel reclutamento e facienti preghiera di essere esonerati dal servigio militare verso pagamento della tassa;
- 2. Alle suddette Autorità per questa volta, dappoiche il Comando superiore dell'esercito pren-

I due trattati firmati a Parigi, l'uno nel 26 Sett, 1815, e l'altro nel 20 Nov. sussegueute, ebbero per iscopo di far espiar alla Francia il coreggio di aver protestato contro i trattati del 1814. Quello del 26 Sett. non fu per così dire che una specie di sanzione delle sei coalizioni precedenti, e l'introduzione dei rigori contenuti nel trattato del 20 Novembre. Questo trattato è conosciuto sotto il nome celebre della Santà Alleanza. Con quello del 20 Nov. il territorio della Francia fu ridotto al limite del 1790, con certe modificazioni ancora più restrittive.

Le fortificazioni di Huningue dovettero smantellarsi, c la Francia dovette pagare in cinque auni 700 milioni di franchi ai coglizzati, di cui un corpo di 150,000 nomini resto in Francia per prevenire egni sollevazione.

Due trattati sottoscritti a Parigi, uno del 44 Aprile 1816, l'altro del 25 Aprile 1818, regolarono alcune disposizioni di dettagli e che si conginugono all'esecuzione del trattato del 20 Novembre
1815. A termini d'un altro trattato di Parigi del 28
Agosto 1816 la Guiana francese fu restituita alla Francia dal Portogalio.

Qui si ferma il nostro assunto e noi citiamo per non essere inesatti due trattati conchiusi a Parigi con l'Inghilterra nel 1831 e 1833, relativi alla tratta dei negri.

de cura di trovare un numero, sufficiente di supp uti, viene conceduta autorizzazione d'accordare ud ogni aspirante al pagamento della tussa, pel quale non esistano obbiezioni legali di ottenere L'esonero dal servigio militare con questo mezzo, il chiesto favore, e di rendernelo tosto inteso mediante il permesso di pagarla da emettersi da ed in lettere espresso il termine entro bui pagare la tassa di esonero alla più pressima Cassa delle imposte (Cassa d'intendenza);

3. Per questo imminente reclutamento viene inoltre, in via di eccezione, esteso il termino del pagamento della tassa fino al giorno, in cui principia il reclutamento nel distretto di estrazione a sorte del rispettivo aspirante all'esonero;

1. 4. La rispettiva Cassa delle imposte (Cassa d'intendenza) rilascia tosto al pagante la ricevuta

di pagamento.

Nel caso di trascuranza del termino al pagamento, la tassa non può essere più ricevuta senza permesso speciale del Comando superiore dell'esercito, del che rimangono nel modo più rigòrosò risponsabili le Casse delle imposte (Casse delle Intendenze);

5. Le II. RR. Casse di guerra non sono più autorizzate a ricevere tasse di esonero ne dui paganti immediatamente, ne mediante versamento per parte delle Casse delle imposte (Casse delle

Intendenze);

6. La ricevuta ottenuta pel pagamento della lassa d'esonero dee, senza ritardo essere consegnata all'Autorità politica, che diede il permesso di pagnita. Quell'autorità custodisce la ricevuta e rilascia tosto al coscritto il documento di esenzione dal servigio militare;

7. Nel giorno del reclutamento, quelle Autorità presentano tutto le ricevute del pagamento alla Commissione politico-militare di leva, che calcola nel rolativo contingente delle reclute, tante

reclute quante hanno pagato la tassa.

I comandi dei distretti di arrotamento ricevono le ricevute di pagamento, le assoggettano, dopo fattane protocollazione, mediante specifica inimediatamente, nella prescritta via di servigio, al superiore Comando generale della Provincia, il quale le invia immediatamente, mediante specifica al Comando superiore dell'esercito;

8. Per non recare contro equità svantaggio a quei coscritti, che nel reclutamento di quest'anno, secondo le disposizioni prese per esso, vengono chiamati già nelle prime settimane a presentarsi, in confronto a quelli che vengono chiamati più tardi, viene inoltre accordate che ogni presentato al militare nel periodo del 15 marzo fino inclusivamente al 15 aprile dell'anno corrente presupposto che non sia d'altra parte escluso dal pagamento della tassa, possa pagare la tassa stessa fino inclusivamente al 50 aprile dell'anno corrente, senza adempiere le condizioni altrimenti prescritte pei licenziamenti in via di offerta, e possa quindi essere tosto licenziato dal militare.

La spedizione del permesso di pagamento c della ricevuta di versamento della tassa pagata, dee curarsi dalle Autorità nominate ai punti 1 c 4, Soltanto in quei ricapiti dee rendersi visibile anche il giorno dell'accettazione, ed il corpo di truppe. La relativa ricevuta di pagamento dee consegnarsi dalle Autorità politiche al Comando del distretto d'arrolamento, onde la protocolli e la invii al Comando superiore dell'escreito, ed il relativo corpo di truppe dev'esserne reso tosto inteso dal comando del distretto di arrolamento, onde rilasci il certificato di licenziamento.

## LA BIVITIONE ADBIATICA DI SICURTA.

La Triester Zeitung ed altri periodici della Monarchia espressero ultimamente la propria estimazione verso questa Compagnia di Assicurazione contro i danni degli incendii, della grandine, per la vita dell' nomo, e per merci viaggianti per terra e per ma= re; e siccome la Riunione Adriatica (rappresentata tra noi dall'ingegnere Dr. Carlo Braida)

ogni di più estende affari nella Provincia del Friuli, crediamo opportuno offerire ai lettori alcani dati della sua gestione, dal 1. luglio 1854 al 30 giugno 1855, saldi al bilancio teste pub-

La somma totale delle attività dell'anno 1854 e 1855 importava A. L. 12,565,126. 25

I premit conseguitt in quel periodo sommarano 7,172,931. 85 Per 4521 danni furono pagati » 5,475,524. 25

L'utile fu di 180,000. -Fondo di riserva A. L. 945,270, 90 Riserva dei premii 🕠 5,425,485. 00

Totale delle riserve . 6,370,755, 90

Queste cifre sono eloquenti, e dimostrano 'a prospera situazione della Compagnia, i cui capitali ricevettero nuovo incremento e rappresentano oggidi, compresovi l'introito annuale dei premii, la cospicua somma di Fiorini 6,500,000; e l'utilità poi di tali assicurazioni emerge, se non ni fossero cento argomenti proposti dagli economisti, dal considerare che la sola Riunione Adriatica erogò nel passato anno l'ingente somma di quasi due milioni di fiorini in rifusione di danni, e tuttavia pote raggiungere un mediocre utile per gli azionisti ed un incremento di Fiorini 150,000 nel suo fondo di garanzia.

Tali Compagnie di Assicurazione, mediante un minimo insensibile contributo annuale, non rendono più temibili tanti infortunii che in un istante divorano le più ricche sostanze e spargono la miseria là dove prima regnava l'agiatezza: quindi il saperte che prosperano è un dato economico di pubblica utilità.

INSERZIONE A PAGAMENTO.

Al Sig. G. Ub. Valentinis

Udine

Palma 15 Marzo 1856.

Il vostro articolo inscrito nel N. 10 dell'Annotatore mira a scoraggiare la neo-nascente Società d'incoraggiamento degli artisti ed artieri friulani. Per dire che bramereste fosse affigliata questa Società a quella di Venezia, non occorreva apostrofare certi periodi che, se dull'un canto riflettono piaghe sociali, dall'altro urtano troppo direttamente l'amor proprio dei ben pensanti e dei benefattori.

Come cittadino del mondo, rimarco a voi ch'ella è assai disdicevole cosa quella di sfiduciare una società sul suo nascere, una società che pur tende al bene del mio paese, preconizzandole perversamente un esito infelice, senza conoscere nemmeno a quanto possano estendersi le sue forze.

Come friulano, rimarco a voi, che nulla c' intimorisce il cattivo esito delle Società di Trieste od altre; - che a noi basta portare utilità ai nostri artisti e artieri s'anco non possa espandersi più in là; — che noi non tendiamo a gloriole municipali, ma ai vantaggi del nostro paese comunque microscopici; - che noi, non potendo sitre una società italiana: la facciumo frintana. Quando tutte le provincie d'Italia avran futto altrettanto, penseremo alla società universale.

Vogliate adunque tollerare quel po' di bene che si tenta adoprare, ch'è sempre bastante per chi fa quanto può.

Accogliete ecc.

Umiliss. Devotiss. Servo.

## Cold Arrival Colding Server Supply to Aginal Arrival Agrican garage victoria de la coldina de calculatura

ha ha a sarahing hadark tengahadah Jighin k Marzo, 8. Lodolo Francesco, a. 3; Adamo Luigi, a. 2; Simonatti Antonio, a. 6; Molinaro Antonio, a. 28, mis.; Montenero Vincenzo, m. 1.— 10. Riva Maria, a. 6; del Gobbo Regina, a. 4; Zilli Giuseppe, a. 1; Gabbino Giuseppe, a. 7; Toneatti Pietro Antonio, a. 47; mis.— 11. Zanetti Antonia, a. 68; de Nardo Luigia, a. 3;— 12, Civrani Amalia, a. 3; Baroni Alda, a. 4; Querini Luigi, a. 2; Baschera Giacomo, a. 2; Zanin Luigia, g. 8.— 13. Bellina Antonia, a. 25; cameriera, Mucelli Giuseppe, a. 72. ex Cons. Ipot.;— 14 Bortoluzzi Lucia, a. 8; Colauti Innocenzia, a. 58, sarta. Totale N. 21.

Nel giorno 17 corrente si terranno pubblici dibattimenti presso quest'inchito Tribunale.

#### ELEMENTI DI LETTERATURA ITALIANA

DEL PROFESSORE

#### Ab. Luigi Gaiter

Vendibile presso la Ditta Münster in Verona, Venezia o Trieste, e suoi corrispondenti.

Questo libro, presentando un ragionato prospetto della teorica, della pratica e della storia della nostra lingua e letteratura, con riguardi speciali alle lingue greca e latina, può sussidiare le varie letture e compiti nelle materie dei ginnasii-liceali, e preparare gli alumni agli esatoi di maturità. ...

Udine 15 Marzo.

Le ultime notizie dal di fuori sono alguanto fredde. Le piazze di consumo si mostrano piuttosto riservate, appunto perché i prezzi hanno ormai raggiunto un limito, oltre il quale vi è poco più a sperare:

Questi avvisi però non hanno ancora prodotto alcuu effetto sulla nostra piazza; i prezzi rimasero fermi sul piede della settimana decorsa; e la merce trova sempre applicanti. Le Trame fine mancano quasi

#### Prezzi correnti delle Trame

| Denari | 26:30 | Ven. | L.  | 47. | 5  | a    | Ven. | L. | 47. |    |
|--------|-------|------|-----|-----|----|------|------|----|-----|----|
|        | 28/32 |      |     |     |    |      |      |    | 45  |    |
|        | 32/36 |      | P   | 44. | 10 | 91   |      | ď  | 44  | 5  |
|        | 36/40 | 10   |     | 43  | 10 |      | •    |    | 42. | 10 |
| . 13   | 40/50 | •    | P   | 40  | :  | . 16 | •    | *  | 39. | 10 |
| p      | 50/60 | D    | • . | 38  | 10 |      | ₩ 4, | ٠, | 38. | _  |
|        | - '   |      |     |     |    |      |      |    |     |    |

#### CAMBJ

#### verso oro al corso abusivo

| Milano 2 mesi                |     | . L. | 101 | 314 a 101 112 |
|------------------------------|-----|------|-----|---------------|
| Lione n                      |     |      | 118 | 114 " 118 -   |
| Vienna 3 mesi                | ,   |      | 98  | 1,4 • 98      |
| Bancouote                    |     |      |     |               |
| Aggio dei da 20 carantani    |     | •    | 5   | 1/2 . 3 1/4   |
| and the second of the second | ij. |      |     |               |

prezzi medj della settimana da 10 a tutto 15 Marzo

| Framento (mis.   | metr. 0,73159            | 1)          | Austr. L. 2 | 1. 95 |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| Segala           |                          |             | 1           | 2. 91 |
| Oržo pillato     | ing that 💌 in the second | Example 198 | 2           | 2.45  |
| » da pillare     | •                        |             |             | 2. —  |
| Grano turco      | vi                       |             |             | 0. 98 |
| Avena (mis. me   | ir. 0. 932)              | ۰ و ۰       |             | 2. 30 |
| Riso libb. 100 s | satt.                    |             | * 1         | 9. —  |

#### Calamiere dat giorno 5 Marzo

| Carne | dí | Manzo   |        | alia     | Libbra | Austr,     | L — | 52 |
|-------|----|---------|--------|----------|--------|------------|-----|----|
|       | di | Vacca   |        |          |        |            |     | 41 |
|       | di | Vitello | quarti | davanti  | *      | . <b>y</b> | · — | 42 |
| • •   |    | »       |        | di dietr |        |            |     | 52 |
|       |    |         |        |          |        |            |     |    |

### BORSA DI VIENNA

| p. 100                                 | us <b>ta</b><br>lior. Uso | Londaa<br>p. 1.1. sterl. | Milano<br>p. 300. l,<br>a due inesi | Parter<br>p. 500. fc.<br>2 mesi |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Marzo 10  n 11  n 12  n 13  n 14  n 15 | 102 1/4                   | 10. 7                    | 103 1/4                             | 120 5/8                         |  |  |
|                                        | 101 3/8                   | 10. 6                    | 103 1/2                             | 120 3/8                         |  |  |
|                                        | 101 3/4                   | 10. 5                    | 103 1/2                             | 120 1/2                         |  |  |
|                                        | 101 7/8                   | 10. 6                    | 102 3/4                             | 120 1/2                         |  |  |
|                                        | 101 3/4                   | 10. 7                    | 102 3/4                             | 120 3/8                         |  |  |

CAMILLO BOTT. GIESSANI Redattore.

Tip. Trombotti - Murero